€.310

P. 4. 14 23

CRONACHE LLA GUERRA

Le 1,50





CBBLICITÀ

Milano - Via Manzoni, 14 - Tel. 14.360

ABBONAMENTI

Italia e Colenie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbonamenti

o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1,24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tall indicazioni possono essere contenute nello spazio riservato alla cousale del versamento nel Bollettino di C.C Fortale.

Esce ogni sabato in tutto Italia e costa lire 1.50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono.

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

### ALDO FERRABINO

CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600



**NUOVA STORIA** 

DI ROMA

TUMMATELLA

Questa storia segue l'espandersi dei dominio Romano: dalla prima torte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camilio a Traiano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa tu la realtà di cinque secoli continui. Collaborarono all' impresa i dittatori e i consoli, i triumviri e i principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevet-tero tutti da ultimo una legge sola e

comune: "salus publica suprema lex". L'opera si fonda fedelmente sulla tradizione antica, quella di Livio, Sallustio, Tacito, Dione e dei minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo fa-cendo tesoro del più sicuri accerta-menti scientifici, e - soprattutto - richia-mandosi sempre all' eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne, d' Italicità inesausta

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE (403 a. C. - 201 a. C.)

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO (52 a. C. - 117 d. C.)

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Tutta l'opera sarà completa entro il primo semestre 1943-XXI

ARNALDO BOCELLI

### <u>SONO IN VENDITA DUE IMPORTANTI NOVITÀ</u>

13. G. TITTA ROSA

## Paese con ngure

(Racconti)



Il titolo rende assai bene quello che è lo spirito del libro; e il gusto, il modo narralivo di Titta Rosa. Scene, episodi, figure ti paese non sono descritti o raccontati con intenti aneddotici, folcloristici, documentari: ma sono pinttosto evocati e vagheggiali dalla memoria — anche dore paiano più risaputi -- come « miti » di una ricorrente no. stalgia di vita agreste e patriarcale. E però i rari racconti, pur movendo dal bozzetto rerista e dalla novella « provinciale », presto se ne distaccano per un loro carattere di

idilli rustici »: per il tendere delle figure non già al riliero e all'oggettività del personaggio, ma alla articolazione o modulazione di quel felice motivo paesistico, che (come attestano le prose che aprono e chindono il libro) è motivo essenzialmente autobiografico e lirico.

volume di pagine 268 Lire 25

14. ANNA BANTI.

### $Le\ monache\ cantano$



Mai, forse, come in questo nuovo libro, le doli della Banti sono apparse così a loro agio. Qui, infatti, la scetta di una materia singolarmente rara e riflessa; di un mondo tutto stratificazioni e interferenze psicologiche, storiche, culturali; di un mondo chiuso e incantato in un giuoco di voci, di echi, di sospiri; di un mondo, insomma, da esplorare e decifrare come un palinsesto, per intuito di fantasia non meno che per laboriosità di crilica, le permette di conseguire senza ec-cesso di artifici la rappresentazione di quel-

la « magia » delle cose, di quella arcana dialettica di occulto e parrente, che sono al centro dei suoi interessi e della sua vocazione di scrittrice. Pertanto, in queste dense visioni di clausura; in queste lucide « tarsie » lirico-critico-narrative, così legate fra loro da formare un unico disegno, lo stile della Banti sa riuscire pregnante senza ambiguità e concreto nel suo apparente astrattismo-

volume di pagine 144 Lire 15

### NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

1. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) L. 18
2. FRANCESCO JOVINE. Signora Ava (romanza),, 25
3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggie note), 30

4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti " 20

5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti), 20 6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano, 25 7. CARLO LINATI, Aprilante (soste e cammini), 20

8. MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi ,, 35

9. BINO SANMINIATELLI, Cervo in Maremma (racconti) ,, 20 10. MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconti) "20

11. A. ZOTFOLI, Umili e potenti nella poetica del Manzoni "38 12. G. B. ANGIOLETTI. Vecchio Continente (viaggi) "20

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale 1/24.910

## umminelli Editore - Roma

VIALE UNIVERSITÀ, 58 - CITTÀ UNIVERSITARIA



Asione di carri armati sul fronte tunisino (R. G. Luce)

# DURE PAROLE DI STALIN AGLI ANGLOSASSONI

Alla evacuazione di Carcov, che ha segnato indubbiamente un momento critico nella battaglia di difesa imposta al Comando germanico dalla furiosa offensiva sovietica, il Reich ha reagito con la mobilitaziole di tutte le sue energie umane.

In una solenne adunata berlinese Il Ministro della Propaganda, Goebels, ha proclamato vigorosamente ra il consenso di tutta l'innumere ssemblea: « La Germania è decisa a combattere fino alla vittoria, senza compromessi. Tutto il popolo germatico ha un solo pensiero: una guerra dura e totale; ha una sola cer-Ezza: la fine vittoriosa. Di fronte alla gravità del pericolo, di fronte all'attacco sferrato da tutto un popolo di duecento milioni, che si era preparato per venticinque anni alla guerra, la Germania è decisa a rispondere in misura altrettanto totalitaria, sacrificando il suo tenore di vita all'aumento del proprio potenziale bellico ».

Non è detto che la gravità del peticolo, incombente su tutto il destino millenario d'Europa, non sia avvertito dovunque, anche da quelliche si sono costituiti complici e conperatori dell'aggressione sovietica-Ma, pure intuendo il pericolo, questi si rivelano ormai incapaci di qualsiasi resipiscenza.

L'Ambasciatore britannico a Mosca, Sir Archibald Clark Kerr, in m'intervista ella londinese Star», ha affermato, senza eufemismi e senza reticenze: « La Russia vaole l'annientamento completo dello Stato tedesco e dei suoi capi, delle forza armate tedesche e dei suoi comandanti, la distruzione del nuovo ordine europeo e dei suoi artefici. Nesuna potenza al mondo, nel caso una eventuale vittoria dei soviett potrebbe impedire a Stalin la realizzatione integrale di tutti i suoi una servica del suoi arteficiale.

I PIANI MOSCOVITI -- E IL SECONDO FRONTE? -- LE PROTESTE DI CIANG KAI SCEK -- LA BOCCIATURA DEL PIANO BEVERIDGE -- LE PREGHIERE DELL'ARCIVESCOVO DI CANTERBURY -- LA FINLANDIA -- UNA PREDIZIONE DI SMUTTS -- SCACCO INGLESE NELL'IRAN

Di questi piani, del resto, Stalin non fa alcun mistero. A quanto si annuncia da Washington, l'Ambasciata sovietica di colà ha messo in circolazione, in una fedele traduzione inglese, l'articolo apparso sulla « Pravda » (8 febbraio), nel quale erano riaffermate categoricamente le pretese tedesche sulla Bessarabia, sulle Lettonia e sull'Estonia, e i circoli diplomatici di Washington hanno ben dovuto interpretare l'articolo come una esplicita e formale presa di postzione.

Il fatto che Litvinov abbia sentito il bisogno di propalare quanto più possibile nel mondo anglosassone le precise inenzioni di Mosca, dimostra molto bene come Stalin non voglia perdere tempo, abbia anzi una certa fretta nel fissare dinanzi al mondo i suoi punti di vista. Gli alleati democratici, verso i quali l'autocrate sovietico ostenta ad ogni occasione il più disdegnoso disprezzo, non debbono neppure discutere tali punti di vista. Agli' alleati non rimane che accettarli. Il cosiddetto « mese delle nazioni unite » può pure svolgersi a Washington senza la partecipazione di rappresentanti della Russia. Sumner Welles, nell'aprire il convegno. può anche, con ossequiosa premura, manifestare tutto il suo rammarico per tale assenza. Il governo staliniano se ne infischia. Non ha alcun bisogno di conferenze, di conciliaboli, di trattative. Mentre i suoi eserciti si stanno dissanguando in una offensiva tanto tenace quanto massacrante, esso prende, nei riguardi dei suoi soci, l'atteggiamento spavaldo

e noncurante del padrone. . . E perchè alla scena non manchi il

lato piccante. l'Agenzia sovietica Tass (19-2) non esita a diramare un comunicato, che vuole smentire le notizie di fonte anglo-americana secondo cui i tedeschi avrebbero ritirato dal fronte russo parecchie divisioni per mandarle in Francia e in Africa, agevolando, cosi, la strategia sovietica. Mosca, attraverso la sua agenzia ufficiosa, dichiara menzognera e interessata la diceria, aggiungendo, con mal celato sussiego e orgoglio, che l'armata rossa sta sopportando tutto il peso della guerra, e che i sovietici non permetteranno a nessuno, neanche ai loro alleati, di diminuire i successi russi. La Russia, soggiunge testualmente l'Agenzia, concludendo, non ha dimenticato le promesse non mantenute di creare un secondo fronte in Europa, ed essa non è disposta, nè oggi nè domani, a condividere la vittoria con gli alleati che non l'hanno aiutata ».

Questo si chiama parlar chiaro e per l'orgoglio anglosassone non è piccola umiliazione.

Umiliazioni, del resto, gli anglosassoni d'oltre Atlantico ne ricevono per conto loro, anche in casa propria. Notizie da Washington (18-2) annunciano che la signora Ciang-Kai Scek è giunta da New York alla Casa Bianca, ricevuta dal Presidente e dalla signora Roosevelt. Dopo l'abboccamento, la moglie del generale cinese si è recata alla Camera dei Rappresentanti, dove ha letto un discorso ai membri della Camera e del Senato, radunati per l'occasione in sessione plenaria. Come si prevedeva. il discorso ha confermato il fallimento delle richieste cinesi a Roo-

sevelt. Infatti la signora Ciang Kai Seek ha parlato, non senza veemenza, contro la decisione del governo americano, di concentrare dapprima le proprie forze in Europa, insieme con quelle inglesi, per tentare di abbattere l'Asse. Essa ha messo in guardia i parlamentari nordamericani contro la potenza del Giappone, che, essa ha detto, è oggi più forte della stessa Germania.

Ed ecco Ciung King che fa la lezione a Washington. Ma come potrebbero gli anglosassoni interessarsi in misura conveniente ai casi di Ciang Kai Scek, se preponderante c impellente è la necessità di fronteggiare nel Mediterraneo la forza, non solo imponente, ma offensiva dell'Asse! Non per nulla il generale Maitland Wilson, prendendo congedo dalla 10° Armata britannica per assumere il comando delle forze inglesi del Medio Oriente, ha detto a Bagdad che « molti altri e molti più duri combattimenti attendono gli eserciti alleati, perchè l'Asse è ancora assai lontano dall'essere battuto ». E poichè il più immediato e vasto contatto degli anglosassoni con le forze dell'Asse avviene oggi nel Mediterraneo, è evidente che di questo mare il generale britannico ha inteso parlare, e solo di esso. Ciung King può quindi aspettare per un pezzo.

C'è qualche altro che deve aspettare ancora un pezzo prima di vedersi ascoltato: ed è il Beveridge, col suo famoso progetto che dovrebbe as sicurare al popolo britannico, dopo la guerra, migliorate condizioni sociali.

Si sa quale sventolamento di ideali umanitari e di trasformazioni imminenti nel mondo economico inglese si fosse fatto intorno a questo progetto. Ebbene: alla Camera dei Comuni il progetto è stato virtualmente bocciato. La discussione al riguardo si è effettuata attraverso sedute tempestose, Sir Johnson Anderson ha cominciato col dichiarare che il governo
era disposto ad accettare in linea di
principio le idee del Beveridge, ma
che il progetto doveva essere modificato. « Si tratta, ha detto il Ministro, di un'ardita concezione e qualsiasi Ministero che potesse accettarlo per intiero e che lo mettesse in
atto immediatamente potrebbe a
buon diritto sentirsi fiero e felice.
Ma questa non è purtroppo la situazione in cui ci troviamo oggi ».

Ecco un linguaggio ben noto nelle consuetudini parlamentari del Regno Unito, quando il puritanismo farisaico di lingua inglese vuol fare uu melenso sorriso ad una iniziativa di qualche valore umanitario, per poi duramente rimandarla alle calende greche. Si capisce, come, subito dopo la dichiarazione dell'Anderson, i deputati laburisti abbiano elaborato una mozione in cui era stato detto che la frazione laburista della Camera « esprimeva il suo profondo malcontento per l'atteggiamento del Governo. Ma la mozione è stata respinta con 335 voti contro 119. Per i laburisti ha votato anche Lloyd George, con tutto il gruppo dei liberali da lui capeggiato. quando alla fine dell'ultima drammatica seduta (18-2) il laburista indipendente Maxton ha interrogato il governo per sapere se aveva qualche cosa da dichiarare a proposito dello schieramento di tatte le forze laburiste contro di esso, schieramento che metteva i ministri laburisti nella più imbarazzante delle situazioni. Eden ha tagliato corto, rispondendo, nella maniera più laconica, con un semplice e secco: « No ». Donde un coro di proteste nella stampa e nei partiti di sinistra, cui il deputato indipendente Clement Davies ha dato la formula riassuntiva, osservando che il governo ha affrontato il problema delle riforme sociali, di quelle riforme sociali che per i bistrattati governi totalitari, anzichè costituire un problema, rappresentano una vecchia conquista, on non già con lo spirito della Carta Atlantica, bensì con quello della meschina legge medioevale »».

Ma chi non sa che « la meschina legge medioevale » è l'unica che ispiri e sorregga il capitalismo britannico! Quando è toccato alla classe dirigente britannica di mettere in mostra la sua capacità di garantire ai lavoratori un minimo di stabilità e di sicurezza, allora è cascato l'asino. Parlando più propriamente. è cascato un professore di Oxford. Il fallimento del rapporto Beveridge porta con sè anche il fallimento dei conati rivoluzionari del laburismo. Sapevamo benissimo che il laburismo non è mai stato un movimento estremista. Ma l'ora presente sembrava avesse dato ad alcuni dei suoi esponenti un certo incoraggiamento a propugnare una impostazione sociale dell'ordine che nascerà dalla guerra. Lo stesso Churchill era stato, ad un certo punto, trascinato dai suoi collaboratori ad associarsi al ritornello di « una guerra di popolo, per una pace di popolo». Ma è bastato un nonnulla, è stato sufficiente, in pratica, vedere quel che una riforma, appena appena paragonabile a quel che gli Stati totalitari hanno fatto da tempo, sarebbe costata al capitalismo britannico, perchè il labu-rismo, di cui pure è stato così insistentemente richiesto l'appoggio, fosse condannato alla più umiliante disfatta.

P KRONSTADI PIETROBURGO Pulcov Calpino TIKVIN Viting Sel ORASNOGVARDEIS uda Civdovo Bjeloje LUGA Vodsc BOROVICE orovje OVEOROD Ilmen Suvorovs 6 Valday Shling Polnovo Pereging Sirca Camestik Choln VELIKIE LUK DVID Jotkhil Dyinje Biellij elscia POLOZK Duchovshcina JARZEVI Rudn WOLENSA Dubrovna

Tutti i giornali britannici hanno rilevato la presenza assidua dello Ambasciatore sovietico, sempre enigmaticamente sorridente, alle tempestose sedute della Camera dei Comuni, che hanno per il momento passato agli archivi il progetto dell'Oxford-man Beveridge.

Il sorriso del diplomatico sovietico si sarà fatto più melistofelico che mai. E poichè in Inghilterra il fariseismo puritano è più che mai di prammatica, si sarà creduto lassù di poter compensare la delusione laburista, e, di rimbalzo, comunista, per la bocciatura del progetto Beveridge. facendo indire dall'Arcivescovo di Canterbury, per la domenica 21 febbraio, in tutte le chiese anglicane, una preghiera speciale diretta ad invocare la benedizione celeste, non solamente sulla Russia comunista e sui suoi eserciti, ma in particolare sulla vua chiesa.

Ma Stalin non è uomo da mettere a credito degli alleati anglosassoni le preghiere dell'Arcivescovo di Canterbury, in mancanza del secondo

fronte-Si guardi, invece, l'altro fronte internazionale. In Finlandia (15-2) Ryti è stato rieletto Presidente della BePRODUCT CON VOLKEIONE PICT hiscitaria. Per la prima volta, un Presidente uscente è stato rieletto. La manifestazione, senza precedenti nella storia della piccola Repubblica nordica, ha assunto un significato che non può non riuscire universalmente chiaro. Confermando Risti Ryti alla presidenza, il popolo finnico ha voluto attestare, contro tutte le blandizie o le minacce della propaganda anglosassone, che non esistono incertezze, non esistono diversità di vedute e di propositi nel paese, impegnato nella guerra senza quartiere contro il nemico tradizionale.

Il blocco intorno all'Asse è formidabilmente saldo e refrattario a qualsiasi incrinatura. Viceversa le inerinature della parte avversa non hanno alcun bisogno di essere quotidianamente registrate: Proprio ieri il Primo Ministro del sud-Africa, in un articolo della rivista Life, accettava, senza sottintesi, la tesi che il vecchio Impero britannico ha esalato il suo ultimo respiro già alla fine del secolo decimonono. « Le colonie situate all'incrocio di importanti arterie strategiche, acquisteranno senza dubbio una particolare importanza nel dopoguerra. Esse dovranno essere amministrate in condominio con altre nazioni, ai fini della sicurezza generale». Così Smuts immagina che anche gli Stati Uniti saranno rappresentati in un Consiglio regionale di Stati, interessati alle sorti delle Indie occidentali e dell'Africa. Agli Stati Uniti - egli ha soggiunto — dovrà essere dato un posto adeguato nell'ambito dell'organizzazione coloniale internazionale.

E una rivista britannica la New Revier la eco alla Life, riconoscendo, nè più nè meno, che « una rinascita dell'Impero britannico, nell'antica forma, non ci sarà più, dopo questa guerra ».

Quasi tutto ciò non bastasse, ecco che un corrispondente americano del Daily Mirror (17-2), in un suo sensazionale articolo, ammette che « la più grave sconfitta subita dalla Gran Bretagna in questa guerra non è stata in Francia, nè a Creta, nè in Malacca, ma negli Stati Uniti, dove nna cosa sola si desidera, e, cioè, che da questa guerra non esca un

potente Impero britannico».
Dall'Estremo Occidente al Vicino
Oriente: anche colà l'Impero bri
tannico sta subendo clamorose sconfitte politiche e diplomatiche. Essendosi l'intiero governo dell'Iran dimesso il 12 febbraio, l'ordine di formare il nuovo Gabinetto è stato at-

fidato, il 16, al Soheily. Gli inglesi hanno sostenuto fino all'ultimo il Primo Ministro dimissionario, ma hanno poi dovuto cedere alle imposizioni del rappresentante sovietico, che ha imposto il ritorno dell'agente sovietico, che fu già al potere dal 9 marzo al 10 agosto 1942. Il rappresentante di Washington, disinteressandosi della controversia parlamentare, si è contentato di chiedere garanzie assolute per il mantenimento del privilegio in virtù di cui all'America è riservato lo sfruttamento dei petroli iraniani. E così Stalin ha nuovamente vinto a Teheran, in un episodio che va inquadrato in quella secolare contesa Russia e Inghilterra verso il Golfo Persico, che è stata comparata alla

rivalità dell'orso con la balena.

Evidentemente le preghiere indette
dall'Arcivescovo di Canterbury per
la floridezza dei Sovieti stanno ottenendo prodigiosi risultati.

\*\*\*



Inglesi e americani marciano in Tunisia: ma si tratta soltanto di prigiozieri (R.D.V.

FRONTI INTERNI

## PERCHE COMBATTE

combattiamo : riaffiora, di tanto in tanto, negli spiriti inglesi. E' da qualche tempo che essi sono particolarmente inquieti e specialmente attivi: inquieti, di fronte al crescente interventismo nordamericano in tutte le faccende del mondo, anche in quelle finora di esclusivo dominio britannico; attivi, per controbilanciare in qualche modo la partita e dimostrare un risveglio che vale una presa di posizione. La domanda riaffiorante fa parte di questo movimento ed è interessante ascoltarne le risposte: esse tradiscono spesso le vere preoccupazioni dell'Inghilterra, in mezzo a così complesse contese ed al centro di interessi tanto eterogenei.

Un singolare articolo è quello che ultimamente (gennaio) ha pubblicato la Nineteenth Century nella Capitale britannica. Vi si pone a raffronto la posta che nella guerra attuale giocano rispettivamente gli Stati Uniti, l'U.R.S.S. e l'Inghilterra e vi si sostiene che la sconfitta sarebbe per i primi due Stati un fatto gravissimo in quanto finirebbero di esistere come grandi potenze, ma che più tardi potrebbero però riguadagnare la loro potenza e il loro prestigio lavorando con energia e facendo degli sforzi. Quanto, viceversa, ai britanni il caso è differente, molto differente: una gran Bretagna sconfitta cesserebbe per sempre di essere una grande Potenza, anzi addirittura uno Stato poiche il suo Impero, dal quale essa dipende, sarebbe parimenti sconfitto e per conseguenza frantumato. Questa asserzione pecca di soverchio semplicismo; dietro il comodo paravento dell'assoluto si nasconde, senza dubbio, un doppio gioco che si può rilevare e prendere delicatamente con le molle. Gli inglesi tengono a sottolineare ed a dimostrare che essi in questa guerra - è sempre la Rivista che parla — giocano il tutto per il tutto. A che scopo! Allo scopo, che non può sfuggire ad un osservatore logico,

d'una vittoria o nell'altro che questa vittoria, di là da venire, fosse conseguita da uno solo degli alleati. Chi ha più rischiato più dovrebbe venire compensato. E, sopratutto, i patti debbono essere espliciti per quanto riguarda non solo la sopravvivenza ma l'efficienza ed il rispetto integrale dell'Impero britannico: stabilito il principio incontroverso che l'Isola non può vivere senza i Domini, nessuno attenterebbe, nel campo degli alleati, a quel gigantesco Commonwealth di cui, tra l'altro, fa parte l'India che gli americani vorrebbero forse « liberare ». Gli inglesi amano di stabilire, quindi, una loro netta priorità nella scala dei sacrifici sostenuti e dei rischi corsi per la guerra comune. E lo fanno, agitando lo spettro della sconfitta, proprio quando la stampa anglosassone è tutta piena di euforia per i successi russi e di circospetti annunzi circa iniziative anti-europeo di più o meno prossima scadenza. Il momento di tirare fuori una nota stonata, quale quella del disastro cui si andrebbe incontro con una sconfitta, non sembra certo bene scelto: per lo meno costituisce una dissonanza con il coro ufficiale. Questo vuol dire che la tesi è giusta; gli inglesi veggono con palese preoccupazione l'imponente spiegamento di forze americane e russe sul terreno europeo e temono che la lotta contro gli Stati totalitari venga sostenuta e sopportata nel suo massimo peso da potenze che intendano poi dominare in Europa: donde l'angosciosa, reiterata domanda del « perchè combattiamo »? Questa domanda è in fondo ad ogni cuore britannico, fin da quando il sollecitato aiuto statunitense e l'auspicato intervento russo sono avvenuti nei modi e nelle forme che sappiamo. Con il solo fatto di dover portare contro il Reich tedesco e l'Împero italiano dei contingenti e degli armamenti superiori ad ogni

precedente in proposito, i due Stati

alleati hanno acquistato dei diritti che l'Inghilterra si sforza di contestare: sia facendoci sapere che le sue cifre belliche sono formidabili, sia esaltando il pericolo mortale corso nei tempi della solitudine. E v'aggiunge un po' di malignità trasparente nel presentare senza ambagi i successi delle forze dell'Asse in Tunisia che hanno inferto dei notevoli colpi alle truppe americane: forse per dimostrare all'alleato d'oltre Oceano che la guerra non è poi quella cosa tanto semplice come qualche volta si mostrava di credere e che la sua decisione non è preventivamente accertata sulla carta allorchè uno possiede dieci contro chi allinea solo sette od otto. Gli inglesi si difendono; spesso in sordina, qualche volta con vivaci polemiche come è il caso del parlamentare che ha risposto in termini risentiti all'ultima lezione impartita dalla rivista Life. Questo parlamentare, sia detto per inciso, ha ricordato che vaste aree del globo dovrebbero all'Inghilterra il fatto di essere direntate politicamente adulte e di consequenza indipendenti. Bisognerebbe, dunque, che un po' di riconoscenza vada a questo generoso paese che tanto cammino ha fatto fare ai popoli sulla via della civiltà: tale è la tesi che viene sostenuta dagli ambienti londinesi i quali rivendicano i loro meriti di fronte al superficialismo ed all'antitra-

dizionalismo americano.

Quanto all'articolista della Nincteenth Century egli ci spiega il perchè dell'intervento inglese. Anche
quando la Gran Bretagna dovesse
essere in guerra con una potenza liberale, ciò corrisponderebbe pienamente alla sua politica estera. L'Inghilterra, secondo lo scrittore, basa
la sua politica estera sui principii
empirici; interviene, cioè, ogni qual
volta è in pericolo la esistenza delle
linee di comunicazione imperiali.
Siamo, dunque, su un terreno esclu-

sivamente pratico, donde è bandita

ogni ideologia. L'inglese di buon senso, e con lui anche i critici avversari, concordano in questa risposta alla famosa domanda. Ma gli altri, i teorici, i sostenitori del verbo antitotalitario, restano delusi. Non si era espresso lo stesso Churchill proprio all'opposto, quando, il 21 giugno 1941 aveva pronunziato alla radio il famoso discorso dell'intransigenza? Chiunque combatte contro il nazionalsocialismo avrà il nostro aiulo: chiunque marcia col nazio-nalsocialismo è nostro avversario. E più oltre: Noi lo combatteremo sulla terra, sul mare e nell'aria fino al giorno in cui, con l'aiuto di Dio. avremo ridato all'Europa la libertà. Questo discorso programmatico, ideologico, irriducibile, verteva sui due temi dell'antitotalitarismo e della « libertà» europea: ora, su una Rivista che va per la maggiore, si riafferma, viceversa, il concetto di un'Inghilterra la quale combatte esclusivamente per difendere se stessa, il suo Impero, le vie di comunicazione che vi adducono. Non si può essere nello stesso tempo cavaliere dell'ideale e difensore del proprio peculio: nè si può essere ideologici per le folle e pratici sul terreno dello stretto ragionamento, quando questo ragionamento è invocato a fini evidentemente polemici.

L'inglese voleva sapere il perchè dei sacrifici che è chiamato a compiere. Questo perchè, che è stato descritto così semplicemente, è divenuto oggi molto complesso. O, secondo una più opportuna interpretazione, si è ridotto alla formula immediata dell'imperialismo britannico, scosso nella sua supremazia dalla guerra, minacciato nella sua cupidigia dalla pace. Se una guerra britannica è stata possibile, una pax britannica non lo sarà più mai: e questa sensazione riaccende il fervore delle discussioni intorno alla domanda che resterà senza risposta.

RENATO CANIGLIA



## ALTERNE VICENDE DELLA LOTTA SU TUTTI I FRONTI



IN TUNISIA — IL RIPIEGAMENTO
MANOVRATO DELLE ARMATE TEDESCHE IN RUSSIA — SGOMBERO
DI CHARCOV — I COMBATTIMENTI NELLA ZONA DEL LAGO DI ILMEN ED A NOVOROSSIJSK IN ASIA ORIENTALE

Il successo più notevole delle forze dell'Asse è stato colto, nella scorsa settimana, in Tunisia, con una riuscitissima azione offensiva nel settore centrale, in corrispondenza del tratto di costa tra Susa e Sfax. Scopo dell'operazione era di dare maggior respiro alla nostra occupazione.

Tale intento veniva pienamente raggiunto, poichè le forze italo-germaniche, con le vittoriose giornate di operazioni, riuscivano a portare conseguente probabilità di una ra-

la nostra occupazione ad oltre un centinaio di chilometri dalla costa. appoggiandola a posizioni molto forti per natura, quali sono le prime pendici della catena dei monti Tobessa.

Con le importanti località di Gafsa e di Sbeitla, poi, cadevano in nostra mano circa 3000 prigionieri, in massima parte nord-americani, 170 carri armati ed oltre un centinaio di can-

Quest'azione, coronata da sì vivo successo, dimostra sempre meglio. come del resto ammettono gli stessi più autorevoli commentatori avversari, che la lotta in Tunisia non sarà, certo, per gli anglo-americani quella facile avventura che, nel primo momento, si compiacevano annunziare i loro organi propagandistici. Intanto un tentativo di attacco da parte di forze corazzate nemiche, nel settore meridionale, è stato prontamente e pienamente re-

Sul fronte europeo orientale, invece, perdura lo sforzo offensivo sovietico. Evidentemente, i Capi militari russi, in considerazione della relativa mitezza dell'annata e della

pida e quasi improvvisa fine dell'inverno, si propongono di trarre e di consolidare ogni possibile vantaggio dalla lunga e dispendiosa offensiva invernale, mentre a sua volta il Comando germanico si preoccupa soprattutto, di creare le premesse necessarie per realizzare un risparmio sensibilissimo di nomini e mezzi sopra uno schieramento più raccorciato e capace di offrire una resistenza più salda alla pressione avversaria. Sopra tali nuove linee. riusciră anche più agevole attendere, senza fare fin d'ora ricorso all'impiego delle riserve, l'inizio della buona stagione e l'esaurimento dell'offensiva avversaria.

Ove questa nuova linea sarà stabilita e quali ne saranno i principali capisaldi, non è dato, almeno per ora, conoscere mentre, dopo lo sgombero di Krasnodar, Rostov e Voroscilovgrad, è venuto quello di Charcov.

Da qualche giorno, ormai, i Russi si andavano avvicinando, con movimenti convergenti, alla città: dal giorno 15, poi, ne investivano addirittura i sobborghi settentrionali, e la lotta si trasferiva in mezzo alle strade ed alle case, fin quando le ultime retroguardie germaniche distrutto quanto poteva essere di in-

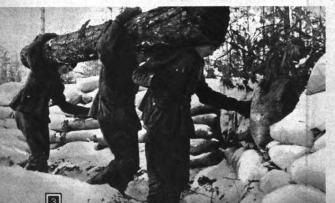





teresse bellico, abbandonarono la

La perdita di Charcov, se pure rappresenta un altro notevole sacrificio tattico, non ha però, nel quadro generale delle operazioni, una importanza sostanziale e la lot-Pta, dopo la caduta della città, parsa volersi spostare mord, in particolare nel settore di mil Kursk-Orel ed in quello del lago illmen. Nel primo di questi due setstori, i bolscevichi tentano di raggiungere ed interrompere la grande linea ferroviaria di Mosca, facendo cadere per manovra entrambe le auzidette città: con gli attacchi invece, nel secondo dei settori indicati. attacchi combinati con quelli a sud del lago Ladoga - i Russi sperano sempre di poter giungere a sbloccare Leningrado ed a ristabilire le comunicazioni tra l'antica da capitale zarista e Mosca.

Nel settore a sud-est di Orel, le la rimate sovietiche non ristettero mai, gin questi ultimi giorni, dal lanciare attacchi violentissimi e molto sanguinosi, senza riuscire peraltro ad ottenere alcun risultato positivo, pur con grandi sacrifici di uomini e di materiali.

Il settore del lago Ilmen è stato, forse, quello nel quale più intensamente e più aspramente si è combattuto nel corso di tutta la campagna di Russia, poichè esso è stato teatro di numerosissime offensive sovietiche: e si spiega agevolmente, quando si pensi che esso, oltre a prestarsi in modo particolare all'impiego su larga scala di carri armati, comanda l'accesso al Baltico e copre il fianco esterno del fronte di Leningrado. Per quanti sforzi, però, il nemico abbia compiuto in passato, esso non riusci mai a sfondare le linee germaniche nè a rompere l'assedio dell'antica capitale zarista. Ora esso tenta, ancora una volta, la prova, nella speranza anche di poter indirettamente influire sulle sorti della grande battaglia che da più settimane arde, ininterrotta, dal Ladoga al mare di Azov: ma tutti gli attacchi finora tentati. non ostante la straordinaria violenza di essi e gli ingenti mezzi impiegati, sono stati costantemente ributtati, con perdite molto rilevanti.

Non molto dissimile è la situazione militare a sud del lago Ladoga e davanti a Leningrado. Anche qui, tra l'infuriare di violenti temporali, il nemico ha tentato ripetutamente, nel corso degli ultimi giorni, di fare irruzione nelle linee germaniche, non riuscendo però, a prezzo di perdite eccezionalmente sanguinose, che ad ottenere due successi di importanza locale, per altro proutamente annullati dalla reazione della difesa. In questo solo settore si calcola che i Russi dal 13 gennaio, giorno in cui iniziarono la loro azione offensiva, abbiano perduto non meno di 650 carri armati.

Anche all'altra estremità del fronte, infine, e cioè nel settore del Kuban, i Sovietici hanno ancora tentato, con insistenti attacchi, di staccare l'ala destra tedesco-romena dal
mare, in prossimità di Novorossijsk,
così da costringere al completo abbandono della zona a nord del Caucaso, ma senza riuscire nel loro intento. Un contrattacco tedesco, auzi, a sud di Novorossijsk è valso a
migliorare alquanto la situazione
difensiva.

Guardata, insomma, nel suo complesso, la situazione attuale sul fronte russo presenta qualche analogia con quella dell'estate scorsa: ma a parti invertite. Ora, cioè, come allora, l'attaccante cerca di approfittare della propria superiorità numerica e di mezzi per obbligare il nemico ad accettare battaglia e costringerlo a subire gli effetti della propria manovra; a sua volta. l'attaccato si difende, ritirandosi, sottraendosi al contatto tattico, frapponendo fra sè e il nemico larghi spazi e non accettando il combattimento se non quando è necessario ritardare l'avanzata del nemico o difendere posizioni di vitale importanza strategiea. La smisurata estensione del territorio sovietico permette di compiere ripiegamenti di eccezionale profondità, senza per questo compromettere la situazione generale ed i suoi futuri sviluppi.

Nello soacchiere del Pacifico, infine. la grande offensiva iniziata dai Giapponesi contro le forze di Chung King va assumendo sempre più il carattere di un'operazione di vasta portata, poichè con l'estendere operazioni alle provincie del Kuantung e del Kiangsi, i Nipponici hanno portato l'attacco al nemico anche da sud, completando così il cerchio offensivo ottorno ad esso. Nei giorni 17 e 18, poi, un considerevole successo hanno conseguito nell'Hopei le truppe nipponiche sulle forze cinesi comandate dal generale Peng circondando e successivamente annientando quattro divisioni cinesi.

Numerosi trasporti giapponesi hanno, inoltre, effettuato sbarchi considerevoli nel possedimento francese di Kuang Cian Uan, sulle coste della Cina meridionale, 400 chilometri circa ad ovest di Hong Kong. Evidentemente, l'alto comando nipponico tende a circondare l'avversario anche con un sistema completo ed efficiente di basi.

L'offensiva, invece, che gli Inglesia avevano iniziato dalla frontiera indiana contro il territorio birmano, allo scopo di ristabilire la via naturale di collegamento e di rifornimento con le armate di Ciang-Kai-Scek, accenna a languire, fino a ridursi a semplici azioni locali, come ha recentemente dichiarato lo stesso generale Hearley, comandante delle forze anglo-americane in India.

### AMEDEO TOSTI

1) Sul śronte tunis.no: l'Ingresso delle truppe italicuse nella città di Gefsa (R. G. Luce. Colo) — 2) Trasporte di mater de bellic in une posizione avanzata (R. G. Luce. Mandolesi) — 3) Costrua cue di fortini sul fronte orientales si utilizzano i tronchi delle vicine foreste \$R.D.V.) — 4) I prolettili anticarro hamno presto interrotta in peisette \$R.D.V.) — 4) I prolettili anticarro hamno presto interrotta in peisettation del carri armati britantici nelle linese del fronte tunisino (R.D.V.) — 5) Sharco di truppe tedesche a Tunisi in popularione araba festesgia i reparti accompagnandoli alle caserme (R.D.V.) — 6) În Russa dopo discuis giornati di disgelo le trinces sono pisne di acqua ed attraversante è tutt'attra che connodo (R.D.V.) — 7) Reparti di Camicto Nore in esinose nel Patenni pic (R. G. Luce)









# GUERRA DI MINE

L'impiego delle mine nella guerra marittima ha trovato larga trattazione in questa rivista ma non sarà tuttavia inopportuno osservare che la tecnica di impiego di questa nuova arma si estende, si generalizza, si completa tanto negli aspetti offensivi quanto in quelli difensivi. La funzione difensiva delle mine consiste nell'interdire al nemico il transito in determinate zone e specialmente nell'impedirgli di avvicinarsi alle proprie basi navali. Per raggiungere questo risultato si pongono appositi « sbarramenti di mine » davanti ai porti e alle basi, lascianattraverso questi sbarramenti delle specie di canali o corridoi liberi dalle mine, i quali costituiscono le cosiddette «rotte di sicurezza». Le unità di vigilanza, le batterie costiere, gli altri mezzi della difesa attiva impediscono poi al nemico di localizzare o addirittura rinnovare questi sbarramenti, che gli impongono di tenersi lontano dalle basi navali anche nelle puntate offensive più spinte. Questi sbarramenti

infensivi si distinguono poi in due specie diverse e cioè « sbarramenti antinave a e sharramenti antisom: mergibili > a seconda che essi sono costituiti da mine ormeggiate a pochi metri sotto la superficie del mare o sono invece ormeggiate a profondità maggiori, nelle quali costituiscono un impedimento o un pericolo precisamente o solo per i sommergibili immersi. Questa schematica classificazione si complica poi in tutti i modi possibili e immaginabili perchè esistono anche sbarramenti retali semplici ed esplosivi, sbarramenti di mine disposte in più file parallele nello stesso piano orizzontale od anche nello stesso piano verticale, in modo da costituire un impedimento tanto per le navi di superficie quanto per i sommergibili e via dicendo.

L'offesa delle mine è realizzata invece andando a posare le armi precisamente nelle acque abitualmente percorse dal nemico, sulle sue rotte costiere e, se possibile, addirittura

sulle sue rotte di sicurezza o davanti ad esse.

Evidentemente il presupposto di un efficace impiego delle mine tanto ai fini difensivi qunto ai fini offensivi è la segretezza e la sorpresa.

Se si riesce a mantenere segreta la posizione dei propri sbarramenti difensivi si indurranno le forze di superficie nemiche a tenersi lontane dalle proprie coste e dai propri porti ovvero si avranno delle probabilità che esse subiscano delle perdite se si avventureranno nelle zone minate.

Analogamente solo se e fino quando le posizioni dei propri sbarramenti offensivi restano sconosciute al nemico si hanno delle probabilità di infliggergli delle perdite per loro mezzo. Da questa esigenza fondamentale della segretezza sono derivati i « sommergibili posamine» che meglio e più lontano dei posamine di superficie possono riuscire ad effettuare non visti le pose degli sbarramenti sulle rotte nemiche. Di fronte al crescere dell'offesa delle mine, fino dalla passata guerra si è sviluppata la corrispondente tecnica difensiva che si chiama « dragaggio » e che — come più volte si è detto in queste pagine - consiste nel ricercare e recidere con apposite apparecchiature i cavi di ormeggio delle mine ancorate; per modo che queste, liberate dal vincolo che le trattiene in agguato sott'acqua, risalgono alla superficie rendendosi visibili e vengono poi affondate o ricuperate. Comunque, le mine, per norma internazionale, debbono essere dotate di un congegno di disattivazione destinato a renderle inoffensive in caso di rottura del cavo d'ormeggio, dato che gli ormeggi stessi possono essere strappati anche dalle mareggiate e

le mine, portate alla deriva dai venti e dalle correnti anche molto lontano dalle zone di posa, diventerebero un pericolo generale per la navigazione, compresa quella neutrale che ha diritto di essere rispettata e salvaguardata dai pericoli della guerra.

Il dragaggio, operazione lunga, monotona, oscura e non scevra di pericoli, è affidato a piccole unità militari o ausiliarie dette appunto «dragamine» (e che i giornalisti preferiscono chiamare «spazzamine», con nome tecnicamente inesatto, ma più espressivo).

I dragamine percorrono sistemasiaggi obbligati, le rotte costiere, rendono sicura e sgombra la via davanti alle navi da guerra e alle navi mercantili, ristabiliscono in certo modo un equilibrio fra l'offesa e la difesa anche nei confronti di questa arma insidiosa che non rivela in alcun modo la sua terribile presenza alla superficie del mare.

Ma all'inizio di questa seconda





La prima guerra mondiale è stata combattuta esclusivamente o quasi esclusivamente con le mine meccaniche ad ancoramento, per provocare l'esplosione delle quali è necessario l'urto diretto della nave contro l'involuero della mina. Come eccezione a questa regola vanno citate unicamente le « torpedini ad antenna» nelle quali l'esplosione eva provocata elettricamente anche dal semplice strisciamento dello scafo del sommergibile contro una antenna metallica connessa all'involucro dell'arma e distesa al disopra o al disotto di esso. Altra eccezione era costituita, in certo senso, dagli sbarramenti retali esplosivi, perchè in essi non era in realtà l'urto contro la mina ma lo strappamento di una porzione della rete nella quale essa era inserita che ne provocava la esplosione al passaggio di un sommergibile. Ma in sostanza l'azione delle torpedini restava subordinata ad un contatto diretto, ad un effetto meccanico; la presenza della insidia rimaneva accessibile agli apparecchi di dragaggio meccanici e poteva essere rimossa dai dragamine: la posa degli sbarramenti era SOUK EL DIEMAN

bazione che esso provoca nel campo magnetico diventa sufficiente a fare esplodere le nuove armi ad azionamento magnetico.

Esse non hanno più bisogno di cavo di ormeggio; possono essere posate direttamente sul fondo sottomarino; sfuggono quindi alle ricerche degli ordinari apparecchi di dragaggio; esplodono e colpiscono le navi che si inoltrano fiduciose sulla rotta precedentemente controllata dai dragamine. Così semplificate, e cioè ridotte al solo involucro esplosivo col relativo organo d'accensione, senza ancera, senza congegno di anceramento, senza cavo di ormeggio, « le mine magnetiche da fondo » sono diventate per giunta tanto leggere e maneggevoli da renderne possibile la posa anche da parte degli aerei, colla ulteriore conseguenza che la loro insidia ha potuto essere portata assai più vicino alle basi nemiche e perfino all'ingresso e nell'interno dei porti.

Per alcuni mesi dopo la loro comparsa le mine magnetiche hanno inflitto dure perdite alla marina mercantile britannica, specialmente nella Manica e nelle altre acque intor-

magnetico : destinato a provocare ad arte, con appropriate perturbazioni magnetiche determinate dai « dragamine magnetici», lo scoppio delle mine magnetiche. Gli stessi inglesi, inoltre, hanno costruito armi magnetiche e ne hanno fatto largo impiego. Nè può dirsi che la evoluzione della guerra di mine sia giunta al limite delle possibilità, giacchè altri effetti possono essere sfruttati e sono stati proposti sulla stampa teenica fino dal tempo di pace per provocare la accensione senza urto, a distanza dai bersagli: basti pensare al microfono o alla cellula fotoelettrica.

Ma una caratteristica è rimasta e. per quanto è dato prevedere, rimarrà invariabile e comune a tutte le manifestazioni della guerra di mine ed è la sua applicabilità nelle sole zone di bassi fondali. Le « acque basse » e le « acque profonde » sono per i combattenti del mare sinonimi di « acque minabili » e di « acque non minabili . Basta questo accenno per lasciare intendere quanta importanza debba rivestire l'andamento del fondo softomarino per la scelta delle rotte e la condotta delle operazioni navali in genere. Ne si creda che, per essere il Mediterraneo profondo alcune migliaia di metri per gran parte della sua estensione, l'impiego delle mine vi abbia scarso interesse e limitata applicazione. Può accadere infatti che proprio le ristrette aree nelle quali i fondali si riducono a poche decine di metri rivestano un particolare interesse, come avviene appunto in special modo nella fase attuale della lotta mediterranea.

### GIUSEPPE CAPUTI

1) Pestazioni di artiglierie costiere nei territori presidi diti delle nostre truppe (R. G. Luce. Bosco.) — 2) Dragamine german che ianno brillare le mizzone melloche el Mar Nera (H.D.V.) — 3) to una base atlantica: partenza di nostri semmergibili per una crociera di guerra (R. G. Luce) — Cameratismo in mare: il comandante di un asomergibile tedesco ringuesta il comatadante di un acontactori pestalere di aver affondato l'unità nemica da cui era minacciata la sua unità (R.D.V.) — Carinata La zona delle operazioni nel centre tunisiro.

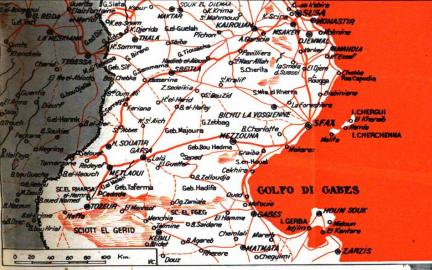

guerra mondiale l'equilibrio che si poteva considerare raggiunto è stato nuovamente e bruscamente rotto da due grandi novità tecniche strettamente connesse fra loro: la comparsa delle mine magnetiche e degli aerei posa-mine. necessariamente affidata alle navi e ai sommergibili e concepibile unicamente in tale modo.

Con la nuova guerra la tecnica delle mine è stata invece completamente rivoluzionata. Il solo passaggio della nave, la semplice perturno all'Inghilterra. Poi la reazione si è sviluppata, è nato l'antidoto, è stato sferrato il contraltacco. Al preesistente dradaggio meccanico si aggiunto il adragaggio



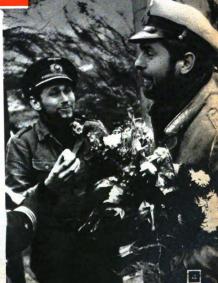



# LA COSIDDETTA "DIFESA ELASTICA"

Il termine « difesa elastica » risale alla passata conflagrazione mondiale, e più precisamente alla fase conclusiva di essa, nella quale l'accresciuta potenza dei mezzi di rottura determinò il graduale passaggio da una difensiva quasi esclusivamente statica e lineare ad un nuovo metodo tattico che basava sopratutto sullo scaglionamento in profondità e sul contrattacco di fianco la possibilità di contenere ed esaurire gli sforzi offensivi dell'avversario. Nelle operazioni dell'anno 1918 si riscontrano in effetti degli autentici casi di difesa manovrata: tra gli altri. segnatamente notevoli, la nostra vittoriosa battaglia difensiva del

Piave e la grandiosa manovra finale di sganciamento germanica, con la quale il Maresciallo Hindenburg riusci ad eludere tutte le offensive «munizionarie», macchinosamente preparate dagli anglo-franco-americani.

A prescindere da questi esempi più recenti la difesa elastica è in realtà una autichissima forma d'azione manovrata di cui si riscontrano anche nelle guerre del passato parecchi esempi famosi, con una gamma di variazioni funzionali tanto estesa da rendere talvolta irriconoscibili le loro sostanziali conformità ed analogie. In linea di massima, essa viene applicata quando si deve o com-

ziativa del nemico e tende essenzialmente a rendere sterili e dispendiosi gli sforzi di quest'ultimo, evitando di andare incontro ad eccessive usure e cercando di volgere a proprio vantaggio, non appena possibile, gli ulteriori sviluppi della lotta. Naturalmente, secondo la situazione generale e particolare, nonchè secondo il valore materializzato nel terreno e della conseguente opportunità o meno d'attrarre l'avversario lungi dalle sue basi di rifornimento, la difesa elastica muta di stile e di sviluppo, allargando talvolta le sue maglie fino ad arrivare alla metodica e spervante tattica temporeggiatrice d'un Fabio Massimo, fatta di schermaglie, di finte, di agguati, di schivate, o alla delusiva e disorientante « strategia spaziale » d'un Kutusow, consistente soprattutto nel dare al nemico la sensazione di procedere nel vnoto, disturbandolo e mettendolo in allarme di tanto in tanto con rapidi attacchi di sorpresa sui fianchi e sul tergo.

Anche nel corso della guerra in atto, e più particolarmente nell'ultimo semestre di essa, questa tipica forma operativa ha presentato sensibili varianti ed alternative, in funzione dei diversi scopi perseguiti, specie sui disparati campi di battaglia dell'Africa Settentrionale e della Russia. Mentre, infatti, sullo seacchiere africano gli obiettivi territoriali venivano a perdere quasi ogni valore intrinseco di fronte all'impellente necessità di sottrarre i propri elementi di manovra dai tentativi di aggiramento resi possibili da una temporanea superiorità numerica o favoriti dai caratteri topografici del terreno, sul fronte russo la lotta convergeva fin dall'inizio intorno al possesso di importantissimi centri strategici e di produzione, di vitali sorgenti di materie

prime, di nevralgici nedi di comunicazioni, cosicchè, per forza di cose, veniva ben presto a trasformarsi in un sempre più serrato, tenace. accanito duello « sotto misura ».

Appunto per effetto di questa preminente importanza degli obbiettivi territoriali perseguiti e contesi, l'attuazione pratica della difesa elastica era resa vieppiù ardua e aleatoria sul fronte russo, per l'evidente difficoltà di conciliare le due contrastanti esigenze da cui dipendeva l'esito finale della lotta: assicurarsi o mantenere il possesso dei centri strategici, di produzione, o di comunicazioni ed evitare un'eccessiva usura delle proprie forze. Va tuttavia rilevato che tali esigenze non erano sentite in eguale misura dai due belligeranti: il Comando sovietico infatti, pur di difendere o di riconquistare le posizioni-chiavi o le zone industriali od agricole che sopratutto l'interessavano, è stato a più riprese d'una prodigalità spaventosa nel sacrificare uomini e mezzi; il Comando germanico invece, pel quale la sconfitta del bolscevismo rappresenta soltanto una grande tappa verso la vittoria finale, s'è precipuamente preoccupato di non andare incontro a perdite così gravi da intaccare le riserve destinate alla fase conclusiva della lotta. E' inoltre da notarsi che, men-



tre il Comando tedesco s'è quasi sempre mantenuto coerente a tale suo fondamentale divisamento, quello bolscevico s'è talvolta discostato dal proprio, con veci alterne e contradditorie.

### LA TECNICA E LO SPIRITO

Sin dal momento in cui divamparono ad un tratto le ostilità sul fronte russo, si disse, non senza fondamento, che i consiglieri britannici avevano insistito perchè contro le armate del Terzo Reich fosse risuscitata quella famosa « strategia spaziale » che tanto buon giuoco aveva avuto nel 1812 contro l'esercito di Napoleone. Il suggerimento era senza dubbio ispirato dalla « candida speme » di veder dileguare oltre gli Urali il nembo che s'andava paurosamente addensando sulla City, ma, pur prescindendo dall'evidente suo carattere anacronistico in relazione all'odierna organizzazione logistica dell'Esercito germanico, esso non poteva essere accolto dai Russi, per la ragione molto semplice che non è concepibile abbandonare proprio all'inizio delle



estilità regioni agricole, minerarie trò gravi difficoltà esecutive anche e industriali di capitale importanza per l'alimentazione di una grande campagna moderna, essenzialmente impostata sopra l'impiego larghissimo degli esplosivi e dei mezzi meccanizzati.

Allorchè, durante le operazioni dell'autunno 1941, la resistenza russa cominciò a manifestarsi con poderosi contrattacchi appoggiati alla clinea Stalin », si registrò un primo parziale ricorso alla difensiva manovrata da parte tedesca, col duplice intento d'evitare infruttuose perdite e d'agevolare la tattica delle « sacche » con qualche locale arretramento. Su più larga scala la difesa elastica venne applicata dal Comando germanico durante l'aspra campagna invernale 1941-42, e valse innegabilmente a rendere sterili quasi tutti gli accaniti e reiterati attacchi sovietici, consentendo alle truppe tedesco-alleate di mantenere pressochè inalterata la linea dei fondamentali caposaldi, anche se taluno di questi dovette subire per qualche mese un più o meno completo accerchiamento.

Fino all'inizio dell'offensiva germano-alleata del 1942 il Comando sovietico s'era ben guardato dal fare ricorso alla difesa mobile, e, fermo nel fiero proposito di contrastare ogni progresso dell'avversario

nell'Esercito germanico, allorchè vi fu introdotta da Hindenburg), in seguito ai disastrosi risultati delle battaglie di Kerch e di Charcov e dietro rinnovate insistenze dei consiglieri anglosassoni, giustificatamente preoccupati dinanzi al pericolo che altre « sacche » di vaste proporzioni potessero incidere irreparabilmente sulla consistenza delle armate di Timoscenko.

Ma la decisione non era stata presa nel momento più propizio, sia perchè l'improvviso scatenarsi della grandiosa offensiva di Von Bock portò subito dopo le truppe germano-alleate a ridosso d'obiettivi territoriali di vitale importanza per l'ulteriore resistenza sovietica, sia perchè il nuovo metodo tattico, che richiedeva nei capi una pronta e sicura visione d'insieme e nei gregari spiccate doti di iniziativa e d'autonomia, non poteva essere frutto d'improvvisazione, specie da parte delle truppe bolsceviche, assuefatte sopratutto alle tenaci resistenze stabilizzate e ai contrattacchi frontali a massa. Infatti, i primi risultati della sua applicazione, se valsero a ridurre sensibilmente le perdite di uomini e di materiali, provocarono la rapida evacuazione di tutta la zona del Donez e portarono in pochi giorni le armate attaccanti nella grande ansa del Don; sintomi di debolezza e di disgregamento incominciarono inoltre a manifestarsi nelle retroguardie in ripiegamento. Stalin ritenne perciò di dover correre prontamente ai ripari, e ordinò senz'altro che si tornasse al vecchio metodo della difesa ad oltranza sul posto, senza più preoccuparsi di potere cosi provocare la formazione di qualche altra cospicua « sacca » (cosa che si verificò bentosto a nord-ovest di Kalasc). La resistenza venne quindi ad assumere, specie intorno a Stalingrado, la tipica forma della guerra di logoramento, o addirittura d'assedio, e soltanto nella zona del Terek e nella regione





con la più accanita e pervicace resistenza stabilizzata, aveva lasciato sistematicamente « insaccare » le proprie divisioni, col risultato complessivo di perdere milioni di uomini e parecchie migliaia di carri armati, senza riuscire con ciò a salvaguardare gli obiettivi territoriali alla cui conservazione tante forze venivano sacrificate. Sembra che al principio dell'estate 1942 lo Stato Maggiore bolscevico addivenisse infine all'adozione di quella tattica difensiva per esso inusitata (che, come attesta la Relazione Ufficiale tedesca sulla guerra 1914-18, racon-

Calmucchi si registrarono ancora dei limitati e più o meno infruttuosi tentativi di difesa manovrata.

Vedremo in un prossimo articolo come la difensiva mobile sia stata impiegata e sfruttata dalle truppe germaniche, italiane, ungheresi, romene, nel corso della formidabile offensiva invernale che il Comando bolscevico ha sferrato in questi ultimi tre mesi con prodigalità senza precedenti, nel supremo sforzo di liberarsi dalla stretta mortale da cui si sentiva oramai attanagliato.

MARIO CONTI







## LEGGENDE DI GUERRA

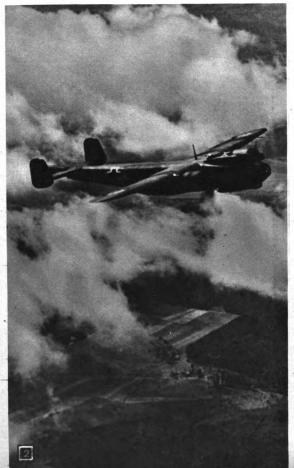

Verso la fine dell'altra guerra, sentii parlare alla mensa di una strana avventura toccata a un caporal maggiore e a dieci soldati austriaci giunti da pochi giorni. Un 305 italiano in pieno aveva abbattuto la parte superiore di un antico convento adibito ad osservatorio di artiglieria precludendo ogni via di uscita a quanti si trovavano nell'edificio.

«Claseuno di noi — raccontava uno degli scampati — invocava un miracolo. D'improvviso vedemmo un frate, uscito dall'ombra, venir verso di noi. Era molto vecchioi ma aveva una gran luce nello sguardo-Indicò un punto sulla parete, tra due lapidi, e i disse di scavare.

Dopo tre ore il muro era sfondato; ci trovammo liberi all'aperto. Volevamo ringraziare il nostro salvatore, ma questi era misteriosamente scomparso s.

Il graduato che fece questo racconto aveva una discreta cultura. Tra i suoi compagni v'erano alcuni contadini, un commerciante, uno studente. Tutti giuravano sull'autenticità dei fatto e viene quindi da domandarsi che cosa si deve pensare d'un fatto di tal genere! Il buon senso consiglia di non pronunciar giudizi con avventata leggerezza. La critica storica non ha mai bandia una decisa crociata contro l'elemente soprannaturale e solo esorta ad usar contele e circospezione, prima di confermare o negare.

Si può cominetare ad osservare intanto che le leggende di guerra non sono affatto limitate all'antichità e al medio evo; l'incredulità e lo scetticismo del secolo decimonono non hanno eliminato il soprannaturale ne spaventato i fantasmi che a quanto pare non sembrano dispost ad abbandonare il nostro mondo. Sono sorprendenti le precise de-

Sono sorprendenti le precise de serizioni di aleuni storici del tempo che narrano l'apparizione della Crece a Costantino, le visioni di tiuliano abbandonato dal genio di Rema, la discesa dalle nubi di legioni d'angeli armati con spade fianmeggianti a fianco dei crociati.

A Giovanna d'Arco, ispirata nella solitudine di Donremy da voci di Santi e da celesti visioni circonfuse di luci ultraterrene, si preparava il rogo con l'accusa di stregoneria e di corrispondenza con occulte forze demoniache, una il suo processo si concludeva cinque secoli dopo con il trionfo degli altari.



Dopo una sanguinosa battaglia combattuta nel Messico contro orde numerose di Indiani i guerrieri spagnoli di Cortes dichiararono con solenne giuramento, sottoscritto anche dallo hidalgo Bernardo Diaz, uomo scettico e non soggetto a forme di suggestione, d'aver visto improvvisamente, mentre stavano per essere sopraffatti un cavaliere rivestito di una lucente armatura, irriconoscibile nel turbine di polvere, lanciarsi al galoppo contro gli indiani. Poichè qualcuno, nelle file spagnole, aveva invocato San Giacomo, patrono del secolare ordine cavalleresco, credettero tutti che il Santo avesse accolto l'invocazione e fosse disceso in terra per salvarli. Con un grido di entusiasmo le schiere si riordinarono; la battaglia che sembrava perduta fu vinta-

Altre volte sono spiriti d'eroi caduti sul campo che intervengono.

Il generale Miscic, comandante di un corpo d'armata s'erbo in guerra contro i Turchi nel 1912, serive nelle sue memorie che la vittoria di Monte Prilep, sulla cui vetta sorgeva il castello del leggendario eroe Marco Cralievic, fu certo ottenuta per un intervento soprannaturale. Egli pro-

Poichè dunque l'elemento soprannaturale tra i veli di leggenda, sta sempre ai margini della storia, non resta che tentare un po' d'analisi critica. A tal fine si può ricordare intanto anche il pensiero di grandi scrittori e poeti rivelato attraverso le loro opere. E' ben raro il caso che i personaggi di leggenda sian presentati a scopo di beffa o con intendimenti umoristici. Tali personaggi, spiriti invisibili o spettri che siano, esprimono di solito concetti d'ordine superiore, parlano con saggezza. consigliano, ammoniscono, scoprono il futuro, sono immuni dai difetti della natura umana. Erodoto, Tucidide, Tito Livio includono nelle loro storie il soprannaturale. Ariosto, Shakespeare, Goethe, lo considerano come elemento ineluttabile dei destini pmani.

La critica più semplice scopre subito il punto debole della questione: la fantasia dei combattenti. Si potrebbero dire molte cose su questo tema. Nel periodo che precede la battaglia l'individuo può paragonarsi a un accumulatore sotto carica. L'energia potenziale assunta dal sistesensi. Chi può definire in tali condizioni i netti confini tra la realtà e la fantasia?

Accade in definitiva che pensieri volontà impulsi della massa si compongano in risultati improvvisi che all'esame critico appaiono infallibilmente diretti secondo gli istinti primitivi della razza.

Eccezion fatta per alcune maniferatazioni di carattere divino, per cui si son già pronunciati i competenti tribunali, come nel caso di S. Giovanna d'Arco, è così che si possono spiegare in parte molte leggende di guerra, ricordando anche che la scienza sembra oggi disposta ad ammettere l'esistenza di influenze psichiche come forze reali se pur misteriose.

Credere, dunque, o non credere! In medio stat virtus... Conviene esser prudenti accettando con il beneficio del dubbio, esser saggi evitando il grave errore di negare un fatto per la sola ragione che appare in contrasto con la vita normale e non si è in grado di darne una spiegazione.

UGO MARALDI











vò un'amgoscia mortale allorchè vide che i suoi uomini, contrariamente agli ordini ricevuti si lanciarono improvvisamente con furia insensata contro le potenti linee turche. Marco Cralievic ci ordinò d'avantare — dissero i soldati al loro capo dopo la vittoria —. Montato sul suo cavallo Sciabatz egli gridava: avanti!

<sup>2</sup> Quando fui ricevuto da Re Pietro — conclude il generale — pensai che non a me spettava l'elogio bensi a Marco Cralievie ».

Avanti ancora nel tempo. Una gran Croce apparve all'arciduca Ferdinando d'Austria la notte precedente all'inizio del fatale viaggio verso Serajevo. Il 19 novembre 1914 decine di migliaia di soldati russi affermarono d'aver veduto l'eroe Skobelev — il fannoso « generale bianco » dei cosacchi morto a trentanove anni nel 1882 — mettersi alla testa degli eserciti sul suo cavallo di battaglia, con la spada sguainata, per salvare la santa Russia.

#### UN PO' DI CRITICA

Oltre queste, tra le più diffuse, molte altre poetiche leggende son ricordate nella letteratura di guerra d'ogni paese e specialmente dei popoli nordici.

ma nervoso si scaricherà poi nell'emozione, nell'attesa snervante, nell'ansia prolungata; un eccessivo dispendio produrrà l'esaurimento. Appena si entra nella fornace della battaglia l'alto grado di tensione nervosa irrompe con prepotenza. La scarica può avvenire con effetti di esaltazione, di coraggio, di paura. Si ha una crisi nervosa della massa che sminuisce ogni pericolo, tende a superare ogni ostacolo. Non ci si deve meravigliar troppo se in tali circostanze, ben diverse da quelle abituali, si estendano i contatti dello spirito oltre i consueti confini della vita normale vissuta a freddo. Esser prossimi alla morte non significa soltanto un raccorciamento di distanze nel tempo, ma anche una più stretta vicinanza fisica con il mistero imminente. Forse si comincia già a stabilire qualche invisibile legame, in chi si predispone alla morte, tra il mondo che si sta per abbandonare e quello in cui si può essere immessi da un momento all'altro. In quei momenti supremi, che solo il combattente ben conosce, si hanno talvolta rivelazioni di cose molto lontane, mai prima conosciute cui forse fan sempre capo, inconsapevolmente, le radici estreme

1) Apparacch'e de combettimente la picchieta "Dornier De 21" "RDV) —
2) In vele tre le nuvelegle (RDV) —
3) Partenze su allerne delle nostra caccia notturne (Foto ñ Arc.noutea) —
4) Tutit agli apparacchi su un nostre campe (R G, Luce) — 5) Aeres menico di labbricazione americana e abbattuto in Tunisia — 6) Diesa contraerea in anione — 7) L'osservatore discende da una m'asione di guerra portando con sè la decumentazione di quenta ha potuto rilevare — 8) Nell'interno di un nostre opparacchie della Croce Rossa — 9) A bordo d' un ricogni tre la missione di guerra (R, G, Luce) tre la missione di guerra (R, G, Luce)





ruzione in serie di carri armati in un'officina germanica — 2) Lavoratori te in uno dei vasti saloni di montaggio di uno stabilimento ultramoderno (R.D.V.)

## DOCUMENTI E BOLLETTIM DELLA NOSTRA GUE**r**ra

3174. BOLLETTINO N. 994

Il Quartier Generale delle Porze Ar-male comunica in data 13 febbraio: In Tunisia il perdurare delle avver-se condizioni atmosforiche ha limitato attivita benica a sporadicha azioni di

pattugne. Questa notte navi alla fonda nei por-ti di Bona e di Bougie sono state at-taccate da nostri bombardieri con visi-

Velivoli nemici hanno lanciato bombe e mitragliato treni merci e viaggiatori in alcune località della Calabria e dela sicunz località della Calabria e dei Sicilia causando complessivamente morti e 12 feriti tra il personalo ed i 3 morti è 12 feriti tra il peisonale ed i passeggeri. Un apparecchio è stato ab-battuto nei pressi di Castelvetrano dal tiro di una nostra batteria.

3175. BGLLETTINO N. 995.

Il Quartier Generale delle Porze Arnate comunica in data 14 febbraio: Nel settore tunisino sono stati respin-due attacchi locali. L'aviazione dell'Asse ha distrutto in combattimento due

Apparecchi nemici.

Dalle operazioni degli ultimi quattro giorni non sono ritornati alla base nostri velivoli.

nostri velivoli.
Aerei bittannici hanno bombardato
Crotone colpendo l'asilo infantile . Regina Margherita e numerosi fabbricati civili: sono segnalati 3 morti e 15 feriti tra la popolazione.
Treni vlaggiatori in Calabria e in Si-

cilia venivano ieri mitragliati da aero-plani nemici; accertati complessivamen-te un morto ed alcuni feriti.

enri è stato Uno degli apparecchi incursori è stato abbattuto nei pressi di Pachino (Sira-

3176. BOLLETTINO N. 996.

3176. BOLLETTINO N. 996.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 15 febbraio:
Intensa attività di opposto pattuglie
esploranti sul fronte libico-tuniaino. In
violenti scontri con l'aviazione avversaria cacciatori germanici abbattevano
Il «Spitfira».
Nostri bombardieri hanno agito sulle
attrezzature portuali di Tobruk e di Algeri provocando vasti incendi.
Ieri a tarda sera aerei nemici in più

geri provocando vasti incendi.

Ieri a tarda sera aerei nemici in più
ondate hanno lanciato bombe di vario
calibro e spezzoni incendiari sulle cità di Milano causando danni gravi a
numerosi fabbricati civili, vittime finra accertate: 16 morti e 224 fertiti.
Due dei quadrimotori sono precipitati,
ad opera della artiglieria della difesa,
uno in via Boffalora ed uno tra Mercallo ed Inveruno. Un ufficiale neglico,
lanciatosi col paracadute, è stato catturato.

Altra incursione, effettuata su Spezia, causava tra la popolazione morto e 22 feriti.

3177. BOLLETTINO N. 997. Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 16 febbraio:

Nel settore tunisino, una azione di carattere locale, oltre alla conquista di posizioni nemiche, faceva cadere nelle nostre mani 781 prigionieri, 33 cannoni semoventi. 23 cannoni e numerosi auto-mezzi. Nella stessa azione venivano di-strutti o catturati 97 carri armati ne-

mici.
In duelli serei cacciatori germanici abbattevano o distruggevano al suolo 24 apparecchi. Un altro velivolo, un P. 40, americano era abbattuto dal tiro di nostri reparti terrestri. Il pilota, lanciatosi col paracadute, è stato cattu-

rato. Un caccia inglese è stato fatto pre-cipitare in mare presso le coste africa-ne da nostri aerosiluranti.

ne da nostri aerosiluranti. Un nostro sommergibile non è torna-to alia base. Le famiglie dell'equipaggio

to alla base. Le famiglie dell'oquipaggio sono stata informata. Nel pomerigio di ieri l'aviazione ne-nica ha effettuato incursioni su Napoli e Palormo. I danni sono ingenti. Le perdite accertate a Napoli sono di 7 morti, dei quali 5 n. Torre del Greco, 3 A. Palermo le vittime finora accertate sono 38 o i feriti 257. La caccia italiana e il tuoco dell'arti-

sono 98 o i feriti 297. La caccia italiana e il fuoco dell'arti-glieria contraerea distruggevano 4 de-gli apparecchi incursori, 3 a Napoli e

Aerei nemici hanno effettuato incur sioni e mitragliamenti su treni e scali ferroviari della Sicilia e della Calabria.

ferroviari della Sicilia e della Calabria.
Quattro feriti.
Presso Scicli (Siracusa) 2 « Spittireprecipitavano in fiamme ad opera di
nostre batterie, un terzo aeroo veniva
distrutto dalla caccia germanica nel
cielo di Trapani.
Quattro nostri velivoli non sono tornati alle loro basi.

3178. BOLLETTINO N. 998.

Il Quartier Generale delle Porze Armate comunica in data 17 febbraio:

Mella giornata di teri le operazioni lo-cali in corso sul fronte tunisino hanno portato allo annientamento di gruppi nemici isolati, alla cattura di altro ma-teriale ed alla distruzione di carri ar-

mati pesanti.
L'aviazione è stata attiva da ambo le parti, dus velivoli britannici sono stati bbattuti dalle artiglierie contraere In una tentata incursione su Cast

trano un quadrimotore, colpito dal tiro della difesa, precipitava presso Porto

3179 ROLLETTINO N 999

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 18 febbraio:

male comunica in dala 18 febbraio:
In Tunisia le truppe dell'Asse hanno
occupato altre posizioni nemiche, respingendo poi un contrattacco avversario, appoggiato da mezzi corazzati.
Nel cielo tunisino quattro aerei nemici venivano abbattuti: tre dal tiro di
reparti t:rrestri, uno dalla caccia.
A nord di Algeri velivoli germanici
attenezzato an annuvello aeretto aef.

attaceavano un convoglio scortato, af-fondando un piroscafo di 8.000 tonnel-late e danneggiandone un altro di egua-

late e danneggiandone un accessible stazza.
Bombardieri americani hanno laneiato bombe dirompenti ed ine-nodiarie su
Cagliari, Quarto S. Elena e Gonnosfanadiga, causando gravi danni ad abitazioni civili e vittime tra la popolazione:
sono stati finora segnalati 100 morti e
235 feriil. Attaccati dai nostri caccialovi tra dei velivoli incursori precipitavavi tra dei velivoli incursori precipitava-235 ferifi. Attaccati dai nostri caccialo-ri tre dei velivoli incursori precipitava-no presso Sanassi, nei dintorni di Ma-ramines ed a ponente dell'isola di S. Pietro: 12 aviatori, lanciatisi con il pa-racadute, venivano catturati. Al largo di Catania uno «Spitfire», centrato dal Tuoco di un nostro hom-bardiere, cadeva in mare.

3180. BOLLETTINO N. 1000.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-nate comunica in data 19 febbraio: Le azioni locali in corso nel settore centrale del fronte tunisino hanno avu-

centrale del fronte unisino hanno avu-to ulteriori favorevoli sviluppi, portan-do alla occupazione di Gafsa raggiunta fin dal giorno 15 e di Sbeitla. L'aviazione italo-germanica ha porta-to il suo efficace concorso con lancio di bombe e mitragliamenti a volo radente su concentramenti di truppe di auto-

su concentramenti di truppe e di auto-

Nel corso di questi combattimenti sono stati fatti complessivamente 2.876 pristati iatti compiessivamente 2.876 pri-gioni; rie catturati o distrutți 169 carri armati, 95 automezzi blindati, 36 canno-ni semoventi, 66 pezzi di artiglieria di vario calibro, 6 aeroplani e gran nume-

o di autocarri.
Un attacco sferrato dal nemico nel
settore settentrionale è stato respinto.
I porti di Tripoli e Bengasi sono stamhardati

Sul canale di Sicilia un cacciatore germanico ha abbattuto un plurimotore Nella notte sul 18 una formazione di

Neila notte sul 18 una formazione di nostri aerosiuranti nonostante lo pessi-me condizioni atmosferiche, attaccava al largo delle coste algerine un con-voglio nemico scortato: quattro pi-roceati, di cui uno da 10.000 Lonnellate, risultano colpiti, due di essi sono suc-cessivam-nue affendati.

Nell'azione di nostri aerosiluranti contro un convoglio nemico, di cui al boliottino olderno, si sono particolarmente distinti i seguenti pilotti. Capitano Oscar Pegna e Giulio Cesare Graziani; tenenti Carlo Faggioni, Mario Belloni, Portos Ammannato; sottotenenti Carlo Pfister, Ottone Sponza, Luigi Salvatore; mareciallo Sesto Moschi, sergente maggiore Pietro Merlo.



## CALENDARIO DEGLI AVVEN

SABATO 13 - Accenimenti politici e diplomatici.

Il Presidente Roosevelt pronuncia un discorso radiodiffuso sulla situazione interna e internazionale. In Albania è costituito un nuovo Go-vernò sotto la prasidenza di Maliq Bu-

shati. A Sofia l'ex ministro della Guerra. gen. Lukof, è assassinato. A Bagdad è proclamate lo stato d'as-

A

Siluazione militare.

Nel Caucaso i tedeschi sgombrano krasnolar. Sul medio Don. ad est e a nord di Charkow, a nord di Kursk, fra il Wolchow e il Ladoga e davanti a Leningrado violenti attacchi nemici. In occidenti neurisoni aeree inglesi sulla Germania occidentale. Da Tokio un comunicato nipponico informa che nelle acque delle Salomone e della nuova Guinea 98 navi da guerra nemicho sono state affondate durante gli ultimi soi mesi.

### DOMENICA 14 - Situazione militare.

Nel Caucaso a sud di Novorossisk, nel settore del basso Kuban attacchi ne-mici falliti. Aumenta la pressione so-vietica sul medio Don, nel settore di Charkow e di Kursk, tra il Wolchow e il Ladoga. In Occidente incursioni ae-ree inglesi sulle coste dei paesi occu-nati e sulla Germania occidentale.



Aut. Pref. Milano N. 62665 - XX

Attacco nereo germanico a Plymouth. In Africa settentrionale bombardamen-to aereo di Bengasi e sulla frontiera libico-tunisina. In Estremo Oriente offensiva nipponica da Canton verso il nord della Cina.

### LUNEDI: 15 - Situazione militare.

LUNEDI: la - Stradzione mittare.
Sul frömle orientale la battaglia aumenta di intensità fra le foci del Don
e il settore di Kursk. Rostov e Voroscilovgrad evacuate dai tedeschi. Attacco sovietico fra il Wolchov e il Ladoga
e davanti a Leningrado. In Africa sottentrionale attività di pattaglie. In
Occidente incursione aerea inglese su Colonia.

### MARTEDI' 16 · Situazione militare.

MARTEDI' 16 - Situazione militare. Sul fronte orientale duri combatti-menti difensivi. Nel settore di Charkow forze avversarie penetrano nei sobbor-ghi della città. Attacchi sovietici a nord di Kursk. a sud-est del Lago Ilmen e nei settori fra il Wolchow e il Ladoga. In Tunisia attacco italo-tedesco, Iucur-sioni aeree inglesi sulla Germania oc-cidentale e la costa dei territori occu-nati.

### MERCOLEDI' 17 - Situazione militare.

MERCOLEDI' 17 - Situazione militare, Sul fronte orientale combattimenti sul Kuban, nel territorio fra il Mar d'Azof e Orel, dentro e intorno a Char kow, a nord di Kursk, a sud del Lado-ga e a sud-est del Lago Ilmen. Nel sul tunisino operazioni offensive italo-tede-sche. In Occidente incursioni aeree in-plesi sulla costa atlantica della Fran-cia. Bombardamento aereo germanico di Swansea.

### GIOVEDI' 18 - Situazione militare.

GIOVEDI' 18 - Situazione militare.
Nel Caucaso occidentale attacchi sovietici respinti tra il Mar d'Azov e la
zona a sud-est di Orde aspri combattimenti. Charkov sgombrata dai tedeschi.
A nord di Kursk e a sud del Ladoga
puntate nemiche fallite. Nello acque
norvegesi un sottomarino inglese affondato. Incursioni aeree inglesi sulla Germania occidentale. Bombardamento aeree tedesco sull'Inghilterra meridionale.
In Tunisia proseguono le operazioni offensive italo-tedesche.

### VENERDI' 19 - Situazione militare.

Attacchi sovietici sul Donez, nella re-gione di Charkow, a sud-est di Orel e del Lago Ilmen, a sud del Ladoga e da-vanti a Leningrado. In Occidente attac-co aerco inglese su Wilhelmshaven. In Tunisia continuano con successo le ope-razioni italo-tedesche. Attacco aerco germanico a un convoglio nemico nelle acque di Algeri.

Direttore responsabile: Renato Caniglia Tumminelli , Istituto Romano di Arti Grafiche Roma - Città Universitaria



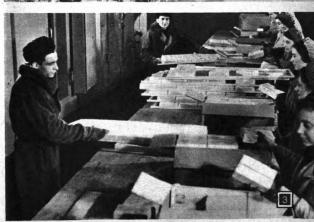

Il saluto al Duce di alcuni battaglioni di Camicte Nere (Luce) — 2) Roparti di battaglioni "M" provenienti da un fronte di guerra si transerizzono ad altra zona di implego (Luce) — Conservazione di derrate alimentari coi sistema del congelamento: la preparazione degli imballaggi (Luce)

B. Berbil OM! Raier GER Nefta TOZEUR B.Oued N Sciott Merouan B. Nabeu, Sif el-Menad S. Khelil B.ech Coucha A. Fegoussa B.el Krima B.ed Oze B! bou Chama o El Berd d CIOTT EL- GERID El Cottai Bel-Araf B. Bod Hrial B. Gueddida o B. Roumi o Tenedla o 9 Bebila Ourlana Ocurlana SO Dune GUEMAR U. er Rtem Tamerna B.el-Touiba B.el-Hedjub Mouih Chouis Grandi B. Mouiat el-Kaido B. Krenafes Dzioua B. Allendaoui Hoggar Ourmes EL-OUED Robbah Qen Nakla B. Ali b. Salem B. Bou Kraiba B. Ferdjaneo ô. B. Redjem Amicha TUGGURT B.Mouitla offaibet el-Gueblia B. Chouch el-Kedame 3. Cheikh Ali Ch. Mourgui 9H! Dreck o.B.Sahnouna macine Mouia Alia Blidet Amary H! Mouiat es M'sif OBir Lama G. Djemba el-Mehaguel Melah ben Aoun Ch. Mouilah Koubba S! Moussa B. Debili H! S! el-Bachir o El-Alja B. Mouih Rebah B. Dapud B. Maatallah QB. Daklat B.el-Maatig oEl Adjira H! Matmat S! Aour Chahaba B. Beresoff o Hsi Diedida OBir Djedid 5! Khefif 0 Bel-Hazamine B.Jerhetmi O 9H. el-Abuide B. Kechbao o H! Arifidji B. Guettatia o B. Bou Larous B. Guettatia O G: Djahifa Seb. Safioune B.Zougab el-Baguel H! Bou Korb HS A.E.K.el-Hadig G. Tarfaïa H. Tounsiag N'goussa Bdi Hsi Mey Gueblaoui o HSi Haoud & Mouiat Aissa Hsi Mey el-Dahraoui o Hsi Taieb Bir Ghardaia OUARGLA H. Cheyuarre o Adjadja Hsi Haoud Zeita G. Loussif Rouissat Hsi Messaoud A.H. Tarfaia H: Tourniat o H. Touaiza B. Lahrache o H.el-Bekra H! el-Lefaja OHS Bou Safia H! Bou Koulea  $\mathbf{E}$ R H. Bou Krenissa Bir Tangueuro O H. Abd er-Rahman H'el-Mjeira Zemoul el Kebrar H! el Brodh Fort Lallemand Zermoul el-Harcha Hsi Bel Hairane o H. Djeribia HsiRhourde ez-Zina oH! Tamesquida Lejamat oHsi de Carroque Hsiel-GassiO Si Touareg EL. ZEMOUL O Hsi Tartrart OUIDIANE EL HALMA 20 40 60 km.